#### ASSOCIAZIONI

Udine a domicilio in tutto il Regno L. 16.

Per gli stati esteri aggiungere le maggiori spese postali — semestre e trimestre in proporzione.

Permanti autteinati

Pagamenti anticipati
Numero separato cent. 5

arretrato > 10

# Giornale di Udine

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

#### INSERZIONI

Le inserzioni di annun-

vi, articoli comunicati, neerologio, atti di ringraziamonto, occ. si ricovono unicamente presso l'ussicio di
Amministrazione, via Savorgnana n. 11, Udine. —
Lettero non affrancate non
si ricovono no si restituiscono manoscritti.

### CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 21. — Presie le Biancheri. La seduta comincia alle 14.5.

che morti

i primis-

e e e

ed inte-

edisce la

do la ca-

Saponi, e fumieri, e

ma

#### Le solite dell'Austria L'espulsione dell'ab. Silvestri l'arreste degli alpinisti udinesi

Di Scalea, sottosegretario agli Esteri risponde al deputato Brunialti, che interroga per sapere quale azione abbia esercitato per impedire l'ingiusta espulsione del prof. Silvestri dagli Stati austriaci ed ottenerne la revoca. E' dolente di dover dichiarare che il governo austriaco non ha creduto poter revocare il decreto determinato da propaganda irredentista non ostante le pratiche officiose del governo italiano.

Brunialti, assicura che la conferenza tenuta a Trieste dall'abate Silvestri fu ripetuta dietro preghiera del governatore, tanto essa era incensurabile. Ed è poi assurdo che egli sia stato espulso per atti compiuti in Italia. Confida quindi che il Governo insisterà per ottenere la revocazione dell'ingiusto divieto riservandosi di trasformare l'interrogazione in interpellanza.

Di Scalea, risponde a una interrogazione dell'on. Solimbergo sull'arresto di una comitiva della Società alpina friulana nella valle di Riecco da parte di gendarmi austriaci. (Vedi cronaca cittadina).

#### Le tariffe postall

Morpurgo sottosegretario alle poste e telegrafi rispondendo al dep. Larizza che interroga circa la necessità di riformare le vigenti tariffe postali, limitando le varie anomalie tra cui quella stranissima della francatura dei manoscritti che in determinati casi supera la tassa delle lettere.

Egli esclude che la tassa di francatura dei manoscritti contrasti con quella delle lettere.

Lerizza insiste e Morpurgo si riserva di prendere in esame la questione.

### Il soldato italiano ucciso a Candia

Di Scalea, risponde all'interrogazione del deputato Alfonso Lucifero sulla uccisione di un soldato italiano nell'isola di Candia e sulla inesplicabile resistenza di quel governo ad ogni legittima soddisfazione.

Mandata una parola di compianto al soldato De Vincenzo, vittima del proprio dovere, informa che sulle istanze dell'Italia il governo cretese espresse le sue condoglianze e avviò un processo a carico del colpevole, ma non acconsenti a concedere una indennità alla famiglia se non dopo l'occupazione della dogana da parte dell'autorità militare italiana.

#### La Camera non è in numero

Presidente, è dispiacente di dover dichiarare alla Camera che anche oggi la votazione a scrutinio segreto è risultata nulla per la mancanza del numero legale ed annunzia che il nome degli assenti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Giornale di Udine (

# LE TRE SORELLE

Riduzione dal tedesco di FOR-EVER

- Sa, signor Sintwyl non sono restata sciocca come lo ero tre anni fa, prima d'andar in America!

Tre anni fa! Errico ricordò come Nantje e sua madre lo avessero beneficato, quand'era restato orfano e povero, come la giovanetta gli avesse pagato per nuova la macchina da cucire, come gli avessero dato gratis una cameretta...

Erano giunti in via principe Alberto.

— Vada pure a casa — disse lei —
io pure vado perchè abito lontano di
qui. Addio.

— Che cosa ? O no, no, neanche per idea la lascio sola così ne la notte. Vengo anch'io.

Nantje crollò le spalie; non c'è nessun bisogno; chi vuole che mi guardi? Ma Errico insistette ed ella s'avviò.

Mi racconti di lei, ora.
 Che cosa vuole ch'io le dica?
 Consumato il mio piccolo avere, piantai a Chicago una sartoria da donna,

#### La Commissione per i progetti militasi

Si dà lettura della seguente mozione firmata da E. Chiesa, Barzilai ed altri: « La Camera di fronte ai dubbii sorti circa le funzioni della commissione speciale cui è demandato l'esame dei progetti di legge militari ritiene che tale commissione debba aver carattere permanente e attribuzioni d'iniziativa e di sindacato in materia di spese e di riforme militari. »

Sonnino, poichè la stessa commissione ha rivolti dei que iti in proposito al ministro, crede sarebbe opportuno differire lo svolgimento della mozione stessa.

Barzilai, spiega le ragioni che hanno determinato la presentazione della mozione. Quanto alla data dello svolgimento si rimette al governo.

Sonnino, osserva che il governo non ha creduto proporre la nomina di una commissione permanente.

Barzilai, replica e gli risponde Sonnino.

Chiesa, nota che nel pensiero suo e degli altri proponenti della mozione la commissiono dovrà aver il compito precipuo di un sindacato nelle eventuali maggiori spese. Se il governo non accetta la mozione, la trasformerà in proposta di legge.

Sonnino, non ha difficoltà che la mozione sia svolta innanzi alla Camera. Giolitti, osserva che la mozione deve seguire il procedimento dei disegni di legge.

Chiesa, per evitare equivoci ritira la mozione, alla quale sostituirà un disegno di legge.

Domani seduta alle 14.

#### AL SENATO

# Il progetto conomico degli insegnanti Roma, 21. — Si approvano gli articoli fino al 41 compreso.

Presidente all'articolo 42 da lettura del seguente emendamento dei senatori Arcoleo e Brusa: « Con apposito disegno di legge da presentarsi entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge sarà istituita una speciale sorveglianza amministrativa disciplinare e didattica delle scuole medie, che comincierà a funzionare entro l'anno scolastico 1906-1907 ».

Veronese ha presentato un emendamento il quale mira a sostituire l'articolo in discussione con un altro nei seguenti termini: \* Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo presentera un progetto di legge per l'ordinamento dell'Ispettorato delle scuole secondarie ».

Sulla questione dell'Ispettorato si impegna una lunga discussione, che viene rimandata a domani.

### Per l'unione di Candia alla Grecia

Un' interrogazione dell'on. Galli Roma, 21. — L'on. Roberto Galli presentò alla Camera un'interrogazione per sapere quando il ministro degli Esteri intenda disporre acche siano ritirate le truppe italiane da Candia e quindi affrettare l'unione di quell'isola alla Grecia.

ma ci sono tante sarte tedesche...io non avevo raccomandazioni, non arte di reclame, non ero bella.... e dovetti chiudere negozio. Da un anno sono tornata.

- Che cosa fa?

Faccio la masseuse, curo le mani,
 pettino, dò il belletto le le signore.
 Ma, Nantje, non parrebbe dal suo

vestito che frequentasse signore!

— Soltanto la domenica dopo pranzo
posso andare un po' accurata. Le mie

signore vogliono che mi si creda la loro lavandaia, per non dar sospetti... Adesso sono stata a fare il massaggio ad una signora che è tornata dal teatro

e vuol avere un visetto fresco domattina al patinaggio. — Povera Nantje! perchè non è ve-

nuta da me?

— Non c'era scopo — rispose lei
pronta — e poi. .. — Guardò fisso il
piccolo musicista, e traversò risoluta

— Nantje — gli gridò egli dietro — Mi dica dove abita; Nantje!! Ma ella non si volse.

— Che sciocchezze i esclamò lui. — In fondo non sa neppur lei che cosa vuole i

O no, Nantje Hansen sapeva benissimo che cosa avrebbe voluto.

#### Il magistrato delle acque

Roma, 21 —. Domani gli uffici della Camera esamineranno II progetto di di legge per l'istituzione del magistrato delle acque nelle provincie venete e di Mantova.

#### Le elezioni a Trieste La votazione al I Corpo

Un'altra vittoria italiana Trieste, 21. — Stamane alle 10 incominciò la elezione del I corpo di città. L'atto elettorale procedette senza incidenti sino alle 2, ora fissata per la chiusura dell'urna.

Dei 461 elettori iscritti votarono 271.

Dallo spoglio delle schede risultarono eletti tutti i 12 candidati del Comitato elettorale dell'Associazione « Patria » e precisamente:

| Brocchi dott. Iginio   | con | voti        | 255 |
|------------------------|-----|-------------|-----|
| Doria Costantino       |     | *           | 251 |
| D'Osmo dott. Davide    |     | *           | 245 |
| Polacco Angelo Alfonso |     | >           | 244 |
| Ravasini Oscarre       |     | *           | 243 |
| Ricchetti dott. Ettore |     | *           | 247 |
| Rusconi dott. Arturo   |     | <b>&gt;</b> | 247 |
| Samaia Marco           |     | 3           | 238 |
| Turrek Edoardo         |     | >           | 249 |
| Valerio dott. Alfonso  |     | 201         | 251 |
| Vianello Leopoldo      |     | -36         | 244 |
| Vivante Enrico         |     | *           | 242 |
|                        |     |             |     |

#### Esperimenti di corazze a Muggiano

Spezia, 21. — Al Balipedio di Muggiano, presente la Commissione permanente e il direttore tecnico delle Acciaierie di Terni. è stata esperimentata una corazza da 150 milimetri di fabbricazione della Terni sul processo Krupp.

Si spararono quattro colpi con proiet-

tili Poldihutte che non la perforarono.

Dopodomani questa corazza sarà spedita a Milano essendo destinata all'Esposizione nella mostra della regia marina.

#### Il terremoto di Ustica Notizie rassicuranti

Ustica, 21. — Sono giunte l'Enridice e la Varese per l'eventuale salvataggio degli abitanti coatti. La popolazione è quasi tutta accampata all'aperto: è tranquilla, ma impressionata dalle scosse di terremoto, più o meno forti, che succedono ad intervalli. I coatti sono tranquilli.

Ustica, 21. — Continuano le scosse di terremoto più o menu forti. I coatti, benchè lasciati liberi, non danno luogo a lagnanze. Talune case sonu lesionate. Tra esse, gravemente danneggiata è quella dell'afficio di pubblica sicurezza, di cui si ordinò lo sgombero. Il sindaco dette disposizioni per demolire i muri pericolanli prospicienti le pubbliche vie. E' pronto sul posto un reparto della « Croce Rossa » la cui opera però non è per ora necessaria.

I professori Zana e Di Stefano si recarono ad osservare una grotta, dalla quale, secondo alcuni, si sprigionerebbe calore e fumo.

#### I fenomeni

Palermo, 21. — I prof. Zana e Di Stefano, da osservazioni fatte ad Ustica, avrebbero riportato il convincimento

\*\*

Il più bel sole illumina la valle di Merano ed indora le cime dei colli che la circondano, altere dei loro antichi castelli. Gli hôtels sono sorti a decine e fra tutti il più ridente è la pensione Labero.

Editta che molti anni prima vi aveva abitato con la madre, aveva telegrafato ed ottenuto una cameretta nella torre. Ell'era in eccellente disposizione di spirito; la temperatura fredda ancora, ma costante la ringagliardiva ed il pensiero di non aver niente, proprio niente da fare le dava un senso di benessere. Quasi quasi si chiedeva perchè fosse partita, tanto il suo incubo doloroso era sparito in quel paese del sole.

Suonò la campana de la colazione ed ella scese fra la folla cosmopolita, semplicissima ed elegante nel vestito bianco di lana, il cui unico merito consisteva ne la perfezione del taglio e nel ricamo inglese, paziente lavoro di Inge. Fu subito notata, ammirata e presentata secondo l'uso, ai suoi vicini di tavola come la signorina dottoressa Herbing. Per uno di essi, il barone finlandese Rejkiet, la sua presenza fu un coup de fondre, ed egli non le tolse di dosso, neppure un momento, gli occhi ammirati e molto rotondi.

che per ora nulla di grave è da temere per l'isola.

I fenomini colà osservati sono comuni in tutte le regioni vulcaniche. Essi si accingono ad osservare tutta la costa. Opinano non essere per ora il caso di pensare al trasporto della po-

# LE CONVULSIONI DELLA RUSSIA Bande armate phe assaltano le banche

polazione.

Fietroburgo, 21. - La sede della " Società del credito commerciale n m Mosca, invasa ieri da una banda armata, è situata nel cuore della città, vicino alla Borsa, dove il movimento è più vivo. Di solito i locali si chiudono alle 4 pom. Ieri, i membri del consiglio d'amministrazione se ne erano già andati e negli uffici non si trovavano che gli impiegati di cassa. Poco dopo le 5 essi videro due giovanotti che, con il mantello abbottonato e col berretto in capo, giravano per la sala come se cercassero qualcuno. Non obbedirono all'invito di uscire. Uno dei " detectives n, che si trovava nel locale, si precipitò su di loro, ma improvvisamente dalla porta principale e da una laterale entrarono una ventina di giovanotti, all'apparenza tutti della classe colta a subito distrussero l'apparato telefonico. Impugnavano revolvers e pistole Mauser. Alcuni di loro avevano bombe appese ai bottoni del mantello.

I poliziotti nel vestibolo fureno arrestati dagli invasori, che occuparono gli accessi alla Banca. Uno dei banditi preparò la miccia d'una bomba e dichiarò che al primo tentativo di resistenza tutto l'edificio sarebbe saltato in aria.

Poi ordinò agli impiegati di tenere le mani alzate e disse: " Noi siamo venuti qui a nome del comitato rivoluzionario. Abbiamo bisogno di denaro per far trionfare la nostra causa. Non faremo male a nessuno, ma se fate un solo movimento, vi faremo saltare in aria tutti. " Tre rivoluzionari entrarono nel riparto della cassa, posero una bomba sul tavolo e svaligiarono la cassa; rubando 5000 rubli in contanti e circa 870,000 rubli in valori. Aprivano le casse con chiavi adulterine a sembravano essere informatissimi sulla posizione delle casseforti. Divisero il denaro, lo legarono a pacchetti, tolsero la bomba dal tavolo e si allontanarono.

Uno dei rivoluzionari rimesto indietro ordinò agli impiegati di andare in una stanza vicina, minacciando di lanciare una bomba su uscissero dalla stanza prima che passassero quindici minuti. Gli impiegati obbedirono. Appena dopo qualche tempo un poliziotto ebbe il coraggio di sparare una revolverata dalla finestra.

Accorse gente, ma i rivoluzionari erano già scomparsi. — Delle tre bombe lasciate da loro, una aveva una carica potentissima. Le bombe devono essere state fabbricate all'estero.

#### L'irritazione per l'esecuzione del tenente Schmidt

Pietroburgo, 21. — La fucilazione del tenente Schmidt, avvenuta a Ociakoff, produsse profonda impressione e irritazione nei circoli rivoluzionari. Si prevedono attentati per vendetta.

# "Navig. Gen. Ital. "e "Veloce " in quarta pagina

— Non mi conosce più? — le chiese con voce dolce e con pronuncia straniera la sua vicina di tavola.

Editta la guardo fissa: era un'elegante signora di media statura a cui
i capelli tagliati corti davano un aria
maschile, mentre il sorriso che scavava due pozzette ne le guance rosee,
ristabiliva l'armonia e dava all'insieme
una piccante grazia femminile.

- Scusi — rispose Editta — non ricordo che indistintamente...

-- Credo anch' io; son passati tanti anni... e poi si dimentica facilmente la mia persona, mentre lei... A Bologna eravamo nello stesso hòtel...

- O si, ora mi ricordo; ella vi era con suo marito. La signora Daisy Försberg... mi pare?

— Si, si; mio marito è morto ed io sono venuta qui, perchè il clima di Svezia mi fa male. Ed ella è qui per divertimento? Ha un bellissimo aspetto.

Editta fu lieta de l'incontro e si slanciò subito con la signora in un'interessante conversazione su le caratteristiche del popolo svedese.

Non s'accorse d'essere divenuta il centro dell'attenzione generale: i quaranta o cinquanta uomini ivi raccolti l'ascoltavano anche se il tema non era di loro competenza e l'ammiravano molto.

# La conferenza d'Algesiras Il pretendente marocchino protesta Verso la tine

Parigi 21. — Le notizie dei giornali locali confermano che la questione della polizia marocchina ha preso una piega favorevole; confermano pure la relazione esistente fra il problema della ripartizione dei porti dove Francia e Spagna devono organizzare la polizia e il problema delle quote del capitale della Banca marocchina. Sta il fatto che la Germania non insiste più perchè Casablanca sia scelta u sede dell' ispettore internazionale della polizia.

L'Echo de Paris rileva che ora che si è tenuto conto dei postulati della politica francese, la Francia rinuncia a chiedere tre quote della Banca e si appaga di due.

L'Eclair pubblica la protesta diretta alla conferenza dal pretendente marocchino Mullei el Mohamed.

Il pretendente dichiara invalide tutte le deliberazioni della conferenza, che patteggia con un sultano il quale ha dilapidato le sostanze dei suoi avi, con un sultano disprezzato da tutto il suo popolo. «Voi trattate, dice la protesta, con un vinto, mentre i veri campioni della religione, i veri duci del popolo combattono per la mia causa. Non è lontano il giorno in cui, con l'aiuto di Allah, farò il mio ingresso a Fez: allora tratterò con voi ed introdurrò quelle riforme che sono necessarie per il bene della mia patria e del mio popolo. »

Il ministero Bourgeois ha già aderito alla nuova proposta modificata dalla conferenza marocchina. Sabato seguirà probabilmente la firma del verbale finale della conferenza.

#### ll tremendo terremoto all'isola di Formosa

Migliaia di morti

Londra, 21. — Il Daily Telegraph reca da Tokio: Riattivate parzialmente le comunicazioni, giungono particolari del terribile terremoto nell'isola di Formosa.

Il numero delle vittime ascende a parecchie migliaia. In tutta l'isola si avvertirono il 17 corr. scosse di terremoto, che continuarono dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. Anche nel Giappone furono avvertite leggiere scosse. Telegrammi da Formosa annunnunziano che le splendide località di Datrije, Raisbiko e Shrinko furono completamente distrutte. A Kaghi sono periti 200 indigeni e 7 giapponesi. Le autorità sbrigano gli affari a cielo aperto o in capanne improvvisate. I danni materiali sono incalcolabili.

Crisi ministeriale spagnuola

Madrid, 21. — Dopo la seduta di ieri della Camera, il presidente dei ministri si recò dal re e gli presentò le missioni di tutto il gabinetto. Il Re si riservò la decisione per oggi.

La partenza del re per le isole Canarie e fissata per domani, perciò non

Dopo colazione la società si disperse nei saloni; Editta preferi una breve passeggiata e sali in camera sua a vestirsi. Indossò una snella giacchetta di taglio maschile, pesò su le folte treccie un cappello mauve e scese lesta lo scalone.

— Dottoressa! — esclamò una voce bassa accanto a lei — non abbia tanta furia, non mi voglia gettar per terra! — O professore Klingmann! che con-

- O professore Klingmann! che sorpresa! Non credevo ci fossero berlinesi qui, e tanto meno lei, nostro celebre amico!

— E non mi pare molto felice di questa sorpresa! No, no, non protesti; capisco benissimo che non si lascia Berlino per trovare un altro Berlino qui! Ma non abbia paura; sto tutto il giorno sui monti e posdomani me ne vado.

— Ma, professore...

— Zitto, zitto, figlia mia; io sono rozzo e dico tutto sul viso, come sopporto la verità dettami dagli altri. Del resto di sono altri berlinesi qui; il consigliere Bolthe e la sua famiglia, turbolenta fazione quella l' La pensione Labers è ormai troppo conosciuta! Ma pazienza, passerà anche questà! Addio, Editta.

Ed a passi di gigante se no ando. (Continua)

Da PORDENONE Lo sciopero di fiume

Un comizio al Colazzi Ci scrivono in data 21:

Lo sciopero al cotonificio Amman di Fiume continua e come conseguenza di esso 500 operai del cotonificio di Pordenone sono stati licenziati. Continuando lo sciopero di Fiume anche gli altri 1500 dovranno esser posti in libertà.

Ieri sera, si tenne un Comizio assai numeroso.

Il deputato di Belluno, on. Perera tenne una conferenza sul tema « il dovere della resistenza ». Parlarono poi il segretario della Federazione italiana delle arti tessili Rho, e l'avv. Guido Rosso.

Il Comizio si sciolse senza incidenti.

Da ZOPPOLA Un giovanotto stritolato dal treno Ul Scrivono in data 21 :

Questa mattina a Orcenicco Inferiore, fra il casello 87 e quello 88, lungo la linea ferroviaria fu rinvenuto il cadavere di Papulin Luigi fu Giacomo, di 28 anni, da Bannia.

Pare trattisi di disgrazia e non di suicidio perchè il povero Populin era un po' sordo e assai corto di mente, nè mai espresse idee suicide.

Si suppone sia stato investito, nell'attraversare il binario, dal treno lusso Vienna-Nizza. Riportò la frattura della scatola e della base del cranio.

Dopo le solite formalità di legge venne autorizzato il seppellimento del cadavere.

#### Da SACILE Tettoia in flamme

. Ci serivono in data 21;

Alle otto di questa mattina si sviluppò casualmente il fuoco alla tettoia adiacente ad una casa colonica di proprietà del sig. Edoardo Bonato condotta dal mezzadro Luigi Tomasella abbruciando canne e strame.

L'incendio venne presto domato e il danno, assicurato, si calcola a L. 1000

### DALLA CARNIA

Da TOLMEZZO L'ESITO FINANZIARIO DELLE VEGLIE DI BENEF. Ci scrivono in data 22:

Il Comitato delle Veglie di Beneficenza tenute lo scorso Carnevale a Tolmezzo, per por fine alle diatribe che da lungo si trascinano pei giornali, ci comunica:

Si parla, si discute, si giudica come se un'epidemico morbo avesse invaso la cittadinanza e guastati i nostri cervelli.

E tuttociò perchè taluno si è preso il gusto, con una sciocca insinuazione, di diffondere delle vere e proprie menzogne. Dell'articolo del 13 sul Gazzettino, non una parola corrisponde a verità e perciò non è scusabile.

Il prospetto delle spese ed introiti che si riportano chiariscono come le spese per indue veglioni siano presso a poco eguali, che causa del meschino dividendo fu l'introito del primo veglione, che le spese furono ridotte in gran parte dai volenterosi cui spettava il pagamento, che infine l'incasso al secondo veglione fu massimo.

Pur anche devesi notare che tale resoconto venne approvato dal Comitato promotore in apposita adunanza, che ad esso comitato spettava giudicarne, e in esso: nessuna ingerenza spettava al pubblico, ne al corrispondente succitato, poiche le persone componenti il comitato sono responsabili verso le loro rispettive Società che li elessero a promotori di veglioni e nulla avrebbero a rispondere alle chiacchere di persone che per cricche ed odii personali cercano di insinuare fra il pubblico la malafede ed in qualche modo (come disse l'egregio D.) di attaccarsi alla pedana della popolarità.

Ecco pertanto il resoconto delle

spese: Banda di Tolmezzo lire 155, Banda di Udine 145, Luce per addobbi 5, Bibite alle musiche 15.90, Inservienti 27.60, Zamolo Giobbe 32, Cena operaio elettricista e suonatori 6.80, Luce ed impianto 20, Per la tela cerata 20, Linussio Dante per tela 11, Stampati, avvisi, carta per addobbi 72, colori e chiavi per addobbo 6.25, Vitello per regalo 31.40, capretto e cappone per regalo 14.80, Sapone e candele 15, Nastrini e timbro 2, Carabinieri 12, Lastra 12. — Totale lire 603.75. Entrata

I. Veglione L. 330.05 ₱ 530.87 **»** 30.00 Restaurants Totale > 890.92 ▶ 603.75 Spese Residuo netto L. 287.17

Ed ora il tesoro della S. O. e del P. S. grazie all'illuminato integerrimo corrispondente citato può dirsi immune dai rapaci artigli al Comitato. E speriamo che ciò valga a corregere (non il corrispondente Dio ci guardi) ma bensi un erroneo concetto che era sorto in città.

# Il telefono del Giornale porta il n. 1-80

Bollettino meteorologico Giorno Marzo 23 ore B Termometro +5.4 Barometro 747 Minima aperto notte +3.6

Stato atmosferico: Coperto Vento: E. Ieri: Bello Pressione: calante Temperatura massima: +11.7 Minima +1.4 Media +6.15 acqua caduta ml.

#### Ancora l'incidente di Frontiera L'interrogaz. dell'on. Selimbergo sull'arresto arbitrario dei gièrnti Udinesi nella valle di Riecco

Diamo il resoconto, giuntoci telegraficamente da Roma, dell'interrogazione - presentata dall'on. Solimbergo deputato di Udine e svoltasi alla Camera nella seduta di ieri — sull'arresto della comitiva di gitanti udinesi nei pressi di Caporetto.

Di Scalea, sottosegretario agli Esteri, dice che è pervenuta al Ministero degli Esteri la notizia dell'arresto di d'una comitiva di gitanti della Società Alpina Friulana nella valle di Riecco da parte di gendarmi austriaci.

Il Governo si affrettò a telegrafare all'Ambasciata di Vienna la propria sorpresa per tale arresto. Stamane pervenne al Ministero la notizia che gli arrestati, appena chiarito l'equivoco, furono messi in libertà. L'arresto fu eseguito per il sospetto che gli alpinisti italiani volessero fotografare i paesi entro la zona fortificata.

Credo che l'on. Solimbergo sarà soddisfatto della pronta soluzione.

Solimbergo risponde: Ringrazio il sotto segretario per la cortese sollecitudine nel rispondere alla mia interrogazione a per quella qualunque azione spiegata dal Ministero in questo spiacevole incidente di frontiera.

Il sottosegretario informa, e lo sapevo, che gli egregi cittadini udinesi della benemerità Società Alpina Friulana, recatisi in escursione nella valle di Riecco (dove vi sono superbi panorami da fotografare, ma dove è ridicolo parlare di tentativi di spionaggio alle fortificazioni), furono rilasciati dopo non molte ore di arresto veramente arbitrario.

A me premeva richiamare l'attenzione del Governo sopra tale fatto, per quanto non grave increscioso per due motivi : Perchè simili arresti sono una novità poco promettente pel Club Alpino Friulano, mentre (devesi notarlo) numerose comitive appartenenti a clubs austriaci vengono indisturbate continuamente sulle nostre Alpi e perchè anche tale indidente si connette col tutto ben organizzato sistema di ostilità, vessazioni e provocazioni di cui gli Italiani del Regno e dell'Impero vengono così spesso gratificati dalle autorità austriache e che non servono certamente a rinsaldare i buoni rapporti fra le popolazioni dei due stati alleati (Bene, approvazioni).

### Una buona notiza nuovo Teatro si farà

Siamo in grado di dare una buona notizia alla cittadinanza: le pratiche per la costruzione del nuovo teatro sono entrate in questi giorni nella fase decisiva e tutto fa credere che riusciranno, in breve, a buon punto.

Merce il fortunato accordo fra l'Autorità comunale, la Cassa di Risparmio ed il Comitato, quella che parve a molti un'idea bella ma difficilmente attuabile, sarà presto un fatto compiuto,

Le quattrocento mila lire occorrenti si coprono per Lire 250,000 con sottoscrizioni private (ve n'hanno già di cospicue), e per L. 150,000 con un mutuo della Cassa di Risparmio.

Il teatro, che sorgera circondato di verde accanto al palazzo delle scuole, all'incrocio fra Dante e via Cavallotti, sara quale la popolazione lo desidera e cioè ampio, capace. Vi potranno prender posto almeno 4500 persone. Oltre ai 300 posti di platea, vi saranno 600 posti nelle gallerie alle quali, per la mitezza dei prezzi, accederanno moltissime persone che oggi poco possono frequentare gli spettacoli perchè l'angustia dei teatri impone prezzi relativamente elevati.

Ciò sarà molto bene perchè la popolazione di Udine va ora a teatro volentieri. Questo è un fatto che si rende ogni giovno più evidente. Per poco che uno spettacolo sia discreto, il teatro è affoliato. Non solo, ma il nostro, pubblico mostra di comprendere di sentire sempre più le impressioni artistiche. applaude, sottolinea, si appassiona.

E un indizio di maggiore e più diffusa coltura e di affinamento delle qualità artistiche.

Il nuovo teatro viene proprio al momento opportuno poichè, grazio ai criteri coi quali verrà costruito, renderà possibili le due cose che soltanto i teatri grandi possono offrire: spettacoli buoni e prezzi miti.

Tenendo presente quale efficace mezzo di istruzione popolare e di educazione possano essere i buoni spettacoli d'arte, noi crediamo che il nuovo teatro deva considerarsi, non soltanto opera di decoro cittadino, ma anche e sopratutto di comune utilità, nel senso più

La cittadinanza accoglierà certamente queste buone notizie con lo stesso compiacimento e con la stessa soddisfazione che noi proviamo nel darle.

#### Il Quintetto Mugellini

alla Società dell' Unione

Un pubblico eletto e... prevalentemente femminile ieri sera per il concerto del quintetto Mugellini al Club Unione. La sala zeppa: una floritura primaverile di graziose signore e signorine e una percentuale inadeguata di signori uomini.

Come il programma, così il successo fu un po' aristocratico, forse appunto per la scarsità del sesso che può sfogare il proprio entusiasmo clamorosamente. Non per ciò minore godimento artistico o minore ammirazione.

Il quintetto di Brahms aprì degnamente il trattenimento. Benche poco noto, sia per l'esecuzione superiore, sia per la bellezza intriaseca della composizione, avvinse l'uditorio. La poesia appassionata dell'andante, il fuoco e la verve del finale, non potevano sfuggire nemmeno ai profani. Per l'esecuzione, dinnanzi a un nucleo di giovani (benchè capitanati da un artista quale il Mugellini), si potevano attendere i difetti dei giovani. Invece (e chi è dell'arte capisce quanto sia difficile saper domare se stessi, e non abbandonarsi alla propria foga) nessuna concessione ai facili effetti, coloriti sobri, non irruenze pericolose nello stacco dei tempi.

Deliziosa e deliziosamente eseguita la sonata di Marcello. Quale profonda bellezza in questa musica così semplice e chiara, così divinamente italiana come piacerà dire ai più! La mano sapienfe e l'anima veramente d'artista del Certani, integrando le doti preziose del suo violoncello (un superbo Maggini) hanno fatto di questo numero uno dei più riusciti e gustati.

Nella sua ballata il Mugellini si fece ammirare quale fine compositore, e quale forte esecutore nella toccata di Martucci. E forte esecutore si dimostrò il Corti nella sonata di Porpora. Appassionato nel grave e nell'aria, ben sicuro nella rischiosa fuga, e brillante nell'allegro. Peccato che a rompere il fascino di questa nostra pura e ingenua musica antica, ricorressero a ogni tempo le solite noiose, stonatissime cadenze alla David. E' possibile anche sentire la necessità di affermare il proprio virtuosismo, ma un'artista serio qual'è il Corti potrebbe anche lasciarlo ignorare o supporre, senza rimetterci.

Per finire due brani romantici per eccellenza, e come tali attissimi a chiudere un programma per lasciare il pubblico con la bocca dolce.

Piacque assai il tempo del Respighi, ricco di vita e di passione. Maggiore effetto ottenne il finale del Mugellini. Una bella frase s'atterna con un ritmo vivo e scherzoso; segue, quasi come intermezzo, un adagio per il solo quartetto d'archi con sordine, d'effetto magnifico; conclude caldo e affascinante il primo tema.

Dopo l'ultimo pezzo il pubblico non si decideva a sfollare. Il desiderio di un bis, più che espresso, era sentito, veramente vivamente sentito; ma è un grande segreto di chi sa o può piacere quello di lasciar sempre un po' di desiderio.... G. P.

### Freddo e vento

Ieri siamo entrati in primavera e oggi siamo ripiombati nel più crudo inverno. Spira un vento gelido che ha fatto ricomparire i pesanti pastrani. e le pelliccie.

Il cielo è plumbeo e non ci sarebbe da meravigliarsi se ci cadesse « nella stagion dei fiori » la neve.

### Stabilimento Bacologico Dottor Vittore Costantini

in Vittorio Veneto premiato con medaglia d'oro alle Esposizioni di Padova e di Udine dell'anno 1903 Io inc.o cell, bianco-giallo giapponese Io inc.o cell. bianco-giallo sferico chinese Bigiallo-oro cellulare sferico

Poligiallo speciale cellulare. I signori Conti Fratelli de Brandis gen tilmente si prestano a ricevere in Udine le commissioni,

#### Dramma lirico dell'avy. Nardini

(l. r.) Mentre tanti letterati italiani, impensieriti del come trovare per loro lavori un soggetto nuovo, che riesca a imporsi, almeno per la sua audacia, van scrutando tra le più riposte passioni degli uomini quella che per la sua raffinatezza meglio solletichi il godiment: del pubblico giudice, questo Cadore dell' avv. Nardini, ci appare ancor più degno d'ammirazione nella sua spesso huona fattura, nella sana grandiosità del suo concetto.

L'autore deve sopratutto aver sentito nella fervida fantasia, che se cambiano i modi di considerare i problemi della vita politica, i metodi della lotta e i fini dell'azione, se cambiano i giudizi sul passato e sugli uomini del passato attraverso tutte le trasformazioni della coscienza popolare, resta tuttavia sempre nell'anima degl'italiani sacra ed entusiasta la memoria della civile redensione, che sola basta a raccogliere tuttte le più nobili virtà. E l'autore, senza tema di far della retorica o cader nell'antico, volle coll'eroico verso farci rivivere quel sacro tempo in cui l'inno sconvolgeva i cuori; e noi malgrado tante miserie dei nostri giorni sentiamo nel concetto del suo lavoro, profondo il senso della gloria, sacro quello della grandezza dei nostri padri e con lui ripetiamo che il «quarantotto» non è un ricordo antiquato e fastidioso, indegno del nuovo stile letterario e delle nuove tendenze politiche e sociali.

L'azione si svolge in quattro atti. Nella notte di Natale del 1847 sulla piazza di Pieve di Cadore e precisamente sotto la veranda d'un caffè stanno seduti Kraus, capitano boemo che sa parte dell'esercito austriaco e La Canna, italiano rinnegato, commissario dell' imperial Governo. Il carattere di questi due personaggi si delinea subito ben preciso: La Canna uno di quei rinnegati, tratto verso l'Austria non da una speciale devozione, ma perchè vi sente un più sicuro appoggio, s'impensierisce per le aspirazioni di libertà dei baldi montanari, mentre la generosa anima di Kraus sente tutto il disgustoso peso del dovere che gl'impone guerra in paese straniero e contro quelle aspirazioni di libertà ch'egli pur sente sacre. Questi due personaggi, sebbene non siano i principali nè proprio necessari allo svolgimento dell'azione, sono riusciti perfettamente ed il loro carattere è ben preciso.

Esclama il generoso Kraus: Meglio affrontar sui campi, nell'acre voluttà della battaglia, spessi e sanguigni i lampi della mortal mitraglia, che quivi i biechi sguardi sostener di chi ci odia....

cui La Canna risponde: Abbian le baionette del nostro imperatore;

virtù faranno di necessità Sopraggiunge un drappello di soldati austriaci malconci dai baldi montanari che continuano a beffeggiarli.

Maria Larice, una vezzosa giovinetta, innamorata di Guido Vecellio, l'anima del moto rivoluzionario dei montanari, s'avvia alla Chiesa, suggerendo ad una piccina di pregare

per lui, per loro che sfidano i perigli ed hanno in core l'amor di patria, il più suberbo amore!

La Canna cerca di convincere Maria ad abbandonare Guido, la cui testa dice in grave pericolo; ma Guido stesso sopraggiunge e allontana il rinnegato.

La fanciulla, struggendosi nella lotta fra l'amore del suo Guido e l'amore della patria, rievoca i lieti giorni trascorsi ed effonde tutta la squisitezza della sua anima in questi versi:

Guido, ricordi tu la prima volta che mi dicesti i palpiti segreti? Soli erayam nel bosco, tra la folta ombra dei nostri profumati abeti. Trillavano gli angelli, ti sovviene? Salia del Piave a noi l'ampio fragor; là ci siam detti di volerci bene e negli occhi leggemmo il nostro amor!

Ma l'amore della patria li separa giacchè Guido Vecellio, per opera di La Canna, è tratto in prigione a Venezia. Così il primo atto.

In verità questi due personaggi, per quanto il verso che li anima sia abbastanza spontaneo tuttavia non riescono abbastanza spigliati nel loro carattere, sopratutto perchè sono troppo ostinatamente avvolti da enfasi retorica.

Il secondo atto segue nel 1848 ancora sulla piazza di Pieve; Gli Austriaci sono stati scacciati e i rappresentanti dei Comuni Cadorini si raccolgono per ristabilire il Governo della Comunità. Tutto è in festa e risuonano nel tripudio della dolce primavera, i patriottici canti degli Alpigiani. Colla rivoluzione capitanata da Manin i condannati politici a Venezia sono liberati, e

il nostro Guido lo rivediamo subito eon Maria, accolto con entusiasmo daj montanari e persino da La Canna che, adattandosi alla situazione, porta il tricolore sul petto.

Questa scena è veramente un po'troppo precipitata e voluta, giacche l'impressione dell'arresto di Guido alla fine del 1º atto sa ha un anno per svolgersi nel tempo, ha un attimo nel dramma che al principio del 2º atto ce lo ripresenta libero. Mentre Maria torna a parlargli del loro santo amore.

al caro nido che dal carcer sognavi tra l'invide pareti! Di, mio tesor, potremo ritesserlo di sogni e di speranze? Oh! del mugghiante Piave sulle roccie muscose, bianca casetta tra le macchie ombrose piena del nostro amor!

Suona la campana 'dell'Arengo che chiama a raccolta i Rappresentanti. -Venezia manda un appello ai montanari, che rispondono entusiasti al gridò di guerra e di evviva a Caivi, nominato loro capo. Ancora una volta Maria deve staccarsi dal suo Guido, ma la fanciulla si mostra una buona e rassegnata patriotta e mentre piange l'amato, sorride al guerriero della patria. Questo atto è senza dubbio un po' pesante e l'azione è troppo tirata in lungo, per quanto l'autore vi abbia dato una saggia e diligente movimentazione.

Il terzo atto, squisito nella fattura, riesce invece nella struttura del dramma un po' slegato. Questo atto è un episodio cui l'autore fu forse ispirato dall'ode « Cadore » del Carducci, Nella valle del Rendimera regna quel silenzio lugubre e misterioso d'una notte che succede ad un giorno di battaglia. Gli eroi del Cadore respingono con una lotta disperata gli Austriaci e rotolano su di essi dei macigni, e ne fanno strage. Maria aggirandosi per la valle cerca il suo Guido

Guido! mio Guido! Dalle profonde gole al mio grido l'eco risponde mesta laggiù!

Una voce la chiama, s'accosta e scorge Kraus ferito. All'odio per il nemico succede la dolce carità d'un'anima buona. E Maria medica le ferite di Kraus, che intanto ha parole di mesto affanno per la guerra infelice cui è tratto e di rimpianto per lo sfortunato valore italiano.

Odi valor portenti sfortunati! Ma pur vostra è la gloria di purissima luce la memoria di tanto sacrificio e tanto ardir! Maria ode chiamar Guido e ringrazia Dio che lo abbia risparmiato, mentre Kraus spezzando la spada grida: Gloria o eroi!

L'ultimo atto si svolge presso Brondolo, all'estremità meridionale del litorale di Venezia. In una stanza sotterranea d'un vecchio edificio stanno Maria e La Canna. La povera Maria giace gravemente ammalata: le fatiche di quella vita e l'aria malsana del luogo han appassito le sue rosce guance, su cui sta il pallore della morte. In quel luogo si nascondono anche le provviste che per contrabbando dovranno entrare iu Venezia bloccata. Maria delira e rivede nel delirio Pietro Calvi

Ah sei tu che ci salvi dall'odiato invasor arcangel di vendetta tu.. Pietro Calvi!

Sopraggiunge Guido e il delirio continua fra sogni lieti del suo amore Sol dei sogni l'inganno è tregua al suo dolore ritrovo a tanto affanno

Irrompono nella stanza i soldati austriaci fra cui un sergente, vecchia conoscenza di La Canna, che finisce per essere tratto in arresto. Il capitano Kraus grato aucora a Maria per quanto ella l'aiutò a Rendimera, e triste della sventura degli italiani propone a Guido la fuga. Ma la povera Maria muore, e Guido torna ai suoi fratelli gloriosi, mentre risuona ancora una volta il grido: Cadore!

Questo il dramma grande assai nel concetto, ma altrettanto di difficile struttura — Ci sembra sopratutto che la struttura scenica sia assai difettosa; sono figure ed episodi secondari che s'impongono; mentre il filo principale slugge.

Più che un lavoro per la scena, il quale esige oltre all'unità di azione, concatenamento di episodi concorrenti, e un certo intreccio per tenere avvinta l'attenzione, ci sembra un assieme di quadri, che convergono per una troppo appariscente volontà dell'autore e non riescono sempre egualmente ad interessare.

La figura forse meno riuscita è la principale: Guido Vecellio che nel suo

temperamento le audacie e cavalieri antic che il ripetu di «evviva» perfettamente sono versi loc questo che c voro che l'au certo una spi Compito u cile assunse i a musicare auguriamo, c simo per un tiche dell'egr e per desider cosi sano e nima e convi sane e gran fecondità l'al tellettuale e

G Questa ser del Cadore. Ecco i non Maria Lar. lani (soprano tilio Perico (1 commissario tico (basso) -Edgardo de caffettiere, P

basso). Maestro co chestra cav. Coincid Ci piace r

condo tenor

austriaco, Pi

in scena que proprio nel berazione di episodio alta largo cenno matico dell'o Giunta Prov

Sedula Deli Premariac L. 70.000 c di Udine.

Spilimberg nier Luigi Cinta di Sott reno comuna Cercivento degli iscritti

Paluzza. ( campo di tir Preone. Co Cimolais. Udine. A spazzini. Varmo. Es

della mappa delle impost grandine. Castions d tischis. Auto sovraimposta munali del 1

Società ( blea generale fra gli Agen e possidenza avrà luogo il nei locali soc del giorno: 1. Comunic

2. Rendico: cizio 1905; 3. Nomina . Nomina La caccia parecchio ten

Udine contin miamo su ciò campestri e d Chi soffre d e intestini, pr

lette Fernet I

in IV pagina

BIBI Teresa Corrado Libro per le

e C., Torino Scrivere un dabbio un' im difficilissima / tratta di scrive La signorina istruita, avida è un critico te presentano: es noioso; non vuo chevole, vuole riosità, eleganz nello stesso ter sia una specie ficile cammino Questo vuole

rifugge sia dag berty, sia dalle e questo può della signora T

Giovinezza è sviluppo di Cuc ohe ebbe un be il diario di una la signorina Sil-

temperamento dovrebbe accogliere tutte le audacie e tutte le gentilezzo dei cavalieri antichi, resta invece una figura che il ripetuto grido di « Cadore » e o subito di «evviva» non riesce ad animare iasmo dai perfettamente. — Ad ogni modo vi nna che sono versi lodevolissimi, e senza dubbio porta il questo che crediamo sia il primo lavoro che l'autore porta sulle scene è po'troppo certo una splendica promessa.

l' impres.

a fine del

svolgersi

dramma

ce lo ri-

a torna a

ombrose

engo che

entanti. -

i monta-

vi, nomi-

volta Ma-

ido, ma la

a e rasse-

e l'amato,

a. Questo

pesante e

ingo, per

una sag-

fattura,

del dram-

atto :

orse ispi-

Carducci

gna quel

o d'una

o di bat-

espingono

Austriaci

zni, e ne

si per la

ccosta e

er il ne-

un'anjina

ferite di

di mesto

ice cui 🖥

fortunato

ardir!

ringrazia

, mentre

so Bron-

e del li-

anza sot-

io stanuo

ra Maria

le fatiche

del luogo

ance, su

In quel

provviste

entrare

a e rivede

irio con-

ldati au-

vecchia

e finisce

capitano

r quanto

ste della

a Guido

nuore, o

gloriosi,

il grido:

assai nel

utto che

lifettosa;

dari che

rincipale

scena, il

one, con-

enti, e un

inta l'at-

li quadri,

po appa-

non rie-

eressare.

cita è la

nel suo

more

ıə.

i al gridò

ze?

Compito ugualmente grave e difficile assunse il m.º Montico prendendo a musicare questo libretto, e noi ci auguriamo, che vi sia riuscito benissimo per un meritato premio alle fatiche dell'egregio e insigne musicista, a per desiderio che lavori di concetto così sano e grande penetrino nell'anima e convincano che solo su opere sane e grandi può ripigliar forza e fecondità l'albero sacro della vita intellettuale e sociale d'Italia,

#### Gli esecutori

Questa sera prima rappresentazione del Cadore.

Ecco i nomi dei principali esecutori: Maria Larice, Maria Santoliva Villani (soprano) - Guido Veccellio, Attilio Perico (tenore) - Marco La Canna commissario imperiale, Teobaldo Montico (basso) - Kraus capitano boemo, Edgardo de Marco (baritono) - Tonio caffettiere, Palmiro Domenichetti (secondo tenore) - Friedrich sergente austriaco, Pietro Francalancia (secondo basso).

Maestro concertatore e direttore d'orchestra cav. Gennaro Abbate.

Coincidenza patriottica Ci piace rilevare che il Cadore va

in scena questa sera — 22 marzo proprio nel 58° anniversario della liberazione di Daniele Manin; di questo episodio altamente patriottico è fatto largo cenno nello svolgimento drammatico dell'opera.

#### Giunta Provinciale Amministrativa Seduta del giorno 21 marzo

Deliberazioni approvate

Premariacco. Acquedotto mutuo di 70.000 con la Cassa di Risparmio di Udine.

Spilimbergo. Alienazione al sig. Zanier Luigi di spazio pubblico in via Cinta di Sotto Ovaro. Affittanza di terreno comunale. Cercivento. Assegno per la visita

degli iscritti alla leva. Paluzza. Cessione di terreno per il

campo di tiro. Preone. Combustibile ai comunisti. Cimolais. Tariffa daziaria.

Udine. Aumento di salario per gli spazzini. Varmo. Esonero dai diritti di visura

della mappa per la domande di abbuoni delle imposte dei danneggiati della grandine.

Castions di Strada, Artegna e Piatischis. Autorizzata l'eccedenza della sovraimposta comunale sui bilanci comunali del 1906.

Società degli Agenti. L'assemblea generale della Società di M. S. fra gli Agenti di Commercio, Industria e possidenza della Provincia di Udine, avrà luogo il 28 marzo alle ore 20.30 nei locali sociali col seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni; 2. Rendiconto economico dell'esercizio 1905;

3. Nomina di cinque Consiglieri; 4. Nomina di tre Revisori dei conti.

La caccia ai tordi è chiusa da parecchio tempo, ma nei dintorni di Udine continua indisturbata. Richiamiamo su ciò l'attenzione delle guardie campestri e degli altri pubblici agenti.

Chi soffre disturbi di stomaco, fegato e intestini, provi le miracolose Tavolette Fernet Lapponi, di cui all'avviso in IV pagina.

#### BIBLIOGRAFIA

Teresa Corrado-Avetta — Giovinezza — Libro per le signorine - S. Lattes e 8 C., Torino L. 3,

Scrivere un libro pei ragazzi è senza dubbio un' impresa assai difficile, ma difficilissima essa diventa quando si tratta di scrivere nn libro per signorine. La signorina per bene, discretamente istruita, avida di conoscere e di sapere è un critico terribile dei libri che le si presentano: essa ne vede subito il lato noioso: non vuole una prosa troppo stucchevole, vuole nel libro movimento, curiosità, eleganza di frase e di modi: e nello stesso tempo vuole che il libro le sia una specie di guida sicura sul dif-ficile cammino della vita.

Questo vuole la signorina per bene, che rifugge sia dagli indecenti romanzi... liberty, sia dalle noiose tirate scolastiche: guesto può trovare nel nuovo libro

della signora Teresa Corrado Avetta. Giovinezza è il seguito o meglio lo sviluppo di Cuore e Carattere, un libro che ebbe un bel successo letterario ed b il diario di una signorina di vent'anni, la signorina Silvia Bonfanti i diario pieno di pensieri gentili, di scene patetiche, di episodi attraenti, scritto in forma graziosamente italiana.

L'Autrice conosce veramente l'anima della giovinetta ventenne ed in questo libro, che tutte le signorine leggeranno avidamente, essa ha profuso tesori di bontà e di commozione.

Leggete, signorine che toccate la bella età dei venti anni, questo libro, a sentirete la dolce poesia d'una vita che è simile alla vostra!

#### VOCI DEL PUBBLICO Una domanda che si ritiene equa sul prezzo del pane

Riceviamo: Crediamo che ci sia concesso di domandare se il prezzo di vendita del pane prodotto dal Forno Comunale è per il pubblico quello che è nei cartelli e cioè di I. qualità in L. 0.42 per chilogramma.

Se è questo il prezzo, come va che il Forno Comunale ha venduto per tutto l'anno in corso al Manicomio Provinciale lo stesso pane a L. 0,33,75 per kg. con L. 700 di deposito?

Non senza osservare che su questo prezzo è da detrarsi la tassa di ricchezza mobile.

E come va che lo stesso Forno Comunale fornisce il pane medesimo all'ospitale militare a L. 0,33 p. kg.; all'istituto Micesio a L. 0,34 p. kg. s per altri istituti i prezzi variano di poco dai suindicati?

Ora viene spontanea questa domanda e la rivolgiamo a chi ha il dovere di risponderci,

Se col prezzo col quale viene venduto il pane agli Istituti Cittadini, rimane margine per l'azienda del forno, perche allora il pubblico pantalone deve pagario a L. 0.42 p. kg.?

E se i prezzi praticati per gli Istituti rappresentano un passivo, per qual ragione il pubblico pantalone deve con L. 0.42 per Kg. pagare la differenza? Per concludere, di grazia, si può sa-

pere se in un quadrimestre il Forno Comunale è alla pari colle spese, se guadagna, o se perde?

Chi sa se avremo risposta! Alcuni contribuenti

#### ULTIME NOTIZIE L'Assemblea della Società Veueta Il tram Udine-S. Daniele

Padova 21. - Oggi ebbe luogo l'assemblea generale della Società Veneta.

Erano rappresentate 73 mila azioni e presiedeva il presidente comm. Giuseppe Da Zara che diede lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione da cui togliamo le parti che si riferiscono alla provincia di Udine:

#### Tramvia Udine-S. Daniele

Questa tramvia dello scartamento di m. della lunghezza di 30 chil. circa, fu dalla Provincia di Udine assieme ad un Consorzio di Comuni concesso con un sussidio annuo di lire 22,300 per 35 anni ad una Ditta di Vienna per anni 90 a partire dal settembre 1889. Questa, in seguito a trattative corse ed esame fatto dei Bilanci degli esercizi passati del tramvia, cedeva a noi per i rimanenti 74 anni, coi sussidii da esigere, materiale rotabile ed attrezzi la concessione per lire 1,080,000 spese di contratto a nostro carico.

In appresso si studiera se sia il caso di prolungare il detto tramvia sino a Maniago ed Aviano, od accogliere le sollecitazioni che ci furono fatte per una qualche diramazione del medesimo verso la zona popolata ed industriosa al Nord della linea.

#### Stanione per la Carnia-Villa Santina

Le pratiche presso il Governo per la concessione di questa ferrovia della quale vi abbiamo fatto cenno nell'Assemblea del marzo 1905, sono state già completate ed hanno ottenuto le superiori sanzioni dei ministri dei LL. PP. e del Tesoro.

Fra giorni quindi si stipulerà la convenzione per la costituzione ed esercizio della detta ferrovia, che è lunga circa 21 chil. e che congiunge l'alta Valle del Tagliamento colla linea Pontebbana alla stazione per la Carnia e fu da noi progettata.

Il Governo concorre con un sussidio chilometrico di L. 4.800 per anni 70 e la Provincia di Udine assieme ai Comuni della Carnia, colla somma di L. 22,000 per anni 35.

#### Un'altra catastrofe in una miniera Trentadue morti e 500 sepolti vivi

La Liberté ha da Londra: I giornali di New York annunciano che 32 minatori sono morti in seguito a una terribile esplosione nella miniera di Campbird presso Denver (Colorado(.

Altri cinquecento minatori sarebbero sepolti senza potere comunicare coll'esterno.

Il trionfals ingresso di Bullalo-Bill a Roma Roma, 21. - Oggi è arrivato a Roma Buffalo Bill.

Alla stazione e lungo le vie che conducono al Policlinico e al poligono di artiglieria ove avranno luogo gli spettacoli, malgrado la pioggia, era moltissima gente vogliosa di assistere al passaggio.

Il baraccamento sulla carovana s il passaggio di tutti carri, dei cavalli e delle persone della compagnia furono molto ammirati

#### La partenza di Tittoni per Londra

Roma, 21. — Oggi alle 13.40 col treno di lusso di Parigi è partito per Londra il nuovo ambasciatore Tittoni. Erano alla stazione a salutarlo la moglie, i due figli, il ministro Mirabello. il sottosegretario Di Scalea, senatori e deputati, diplomatici e parecchi amici. Tittoni si tratterrà tre giorni a Parigi e proseguirà quindi per Londra.

Settimana dal 12 al 17 marzo 1906

|   | (Ufficiale - dazio compreso)                                  |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   | Cereali al quintale                                           |
|   | Frumento da L. 25,75 a 23,50                                  |
|   | Granoturco > 17.40 > 20.10                                    |
|   | Avena 21 > 21.50                                              |
|   | Segala 21 > 22                                                |
|   | Legumi                                                        |
|   | Fagiuoli alpigiani * 38 * 40                                  |
|   | Fagiuoli di pianura • 25 • 42                                 |
|   | Patate > 7 > 12                                               |
|   | Castagne > 11 > 17                                            |
|   | Rian                                                          |
|   |                                                               |
|   | Riso qualità nostrana > 36.— > 45,—                           |
|   | Rise qualità giapponese > 30 > 35.50                          |
|   | Formaggi                                                      |
|   | Formaggi da tavola (qualità                                   |
|   | diverse) da L. 160 a 200                                      |
| ! | Formaggio montasio > 165,- > 170,-                            |
|   | * tipo comune (nostr.) > 150 > 160                            |
|   | <ul> <li>pecorino vecchio</li> <li>255.— * 290.—</li> </ul>   |
|   | > lodigiano > 275,- > 320,-                                   |
|   |                                                               |
|   | » parmigiano » 230.— » 280.—                                  |
|   |                                                               |
|   | Burro di latteria.   Burro comune   240 > 260 > 240 > 240     |
| ĺ |                                                               |
|   | Carni<br>Carni                                                |
|   | Carne di porco (peso vivo,                                    |
|   | all'ingrosso) da L.100,— a                                    |
|   | ld. id. (al minuto) > 1.40 > 1.80                             |
|   | Feraggi                                                       |
|   | Fieno dell'alta I qualità > 6.80 > 7.10                       |
|   | * II > 6.50 > 6.80                                            |
|   | della bassa I qualità > 5.50 > 6.10                           |
|   | > II > 5.00 > 5.10                                            |
|   |                                                               |
|   | Erba spagna > 6.50 > 7.30<br>Paglia da lettiera > 4.50 > 4.80 |
|   | I DELLO UE TELLETE D 4.70 D 4.70                              |

Pagna da lettiera > 4.50 x 4.80 Semi pratensi Modica al chilogr. da L. 0.90 a L. 1.50 Trifoglio > 0.90 m > 1.50 Reghetta » 6.35 a » 0.60 Altissima ▶ 0.65 a > 1.05 ■ 0.10 m » 030

litri 154 di granoturco. Giovedi — furono misurati ettol, 848 di granoturco.

GRANI. - Martedi furono misurati etto-

Sabato - Ettol. 418 di granoturco. Mercati scarsi, prezzi sostenuti.

### COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO

contro I danni degli imcemdi sulla vita d ll'uomo e per le rendite vitalizie

SOCIETA' ANDRIMA PER AZIONI fondata nel 1826

Capitale sociale . L. 5,200,000 925,600 versato , n Riserve di utili . " 4,400,749 di premi. n 20,872,659

Agente procuratore per la Provincia di Udine Co. avv. Antonino di Colloredo Mels

### DIFFIDA

La Ditta Fratelli Branca di Milano unica produttrice del FERNET-BRANCA avverte il pubblico che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 22-27 Novembre 1905 condanno la Ditta F.lli Branca e Comp. fu Carlo di Marigliano (Napoli) a cessare immediatamente dail'usare la denominazione Fratelli Branca e Comp. fu Carlo, per lo spaccio del suo amaro, perchè escogitata ed assunta allo scopo di sfruttare l'omonimia e fare illecita concorrenza ad essa Ditta Fratelli Branca di Milano ed al suo rinomato FERNET-BRANCA.

La Ditta Fratelli Branca per conseguenza previene che agirà colla maggiore energia anche contro i detentori del liquore portante nell'etichetta la denominazione stata condannata dalla detta Corte s continuerà in base anche alle molte altre sentenze italiane ed estere, le sue difese contro i fabbricanti e gli spacciatori di liquori che portino etichette le quali tendano in qualsiasi modo ad imitare il marchio del FERNET-BRANCA della Ditta FRATELLI BRANCA di MILANO.

FERNET - BRANCA AMARO, TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO Specialità dei FRATELLI BRANCA di Milano vieux counac | Creme a Liquori | Vino superiour | SCIROPPO a CONSERVE VERMUTH Granating Sode - Champagne - Estratto di tamarindo

Indeterminatezza nei propri atti, pesantezza al capo, cambiamenti frequenti e improvvisi di umori, di desideri, di volontà, insonnia o sonnolenza, acutissime entrambe secondo i casi, palpitazioni di cuore, mormorii all'orecchio, malinconia, senso di profonda oppressione cost fisica come moraie, smania di parlare a tutti dei propri mali, timori, fobie... questi sono i sintomi più costanti della nevrastenia, detta ancora la malattia del secolo, Con ottimi risultati si cura con l'Antinevrotico De Giovanni, tonico ricostituente del sistema nervoso, ricetta del Prof. Achille De Giovanni di Padova, preparato dalla Società Italiana per l'Antinevrotico De Giovanni -Bologna.

E' sicuro di impiegare bene i proprii de nari, chi pubblica avvisi di reclame sul Giornale d' Udine, il più veschio e accreditato diario del Friuli.

|   | Corso medio dei valori pubbli             | ci e | dei     |
|---|-------------------------------------------|------|---------|
|   | cambi del giorno 21 marzo                 |      |         |
|   | Rendita 5.0/0                             | L.   | 105.22  |
| ١ | $= 3^{1}/_{2}^{0}/_{0} \text{ (netto)}$ . |      |         |
| ١ | » 3% · · · ·                              |      | 73.—    |
| I | Azioni                                    |      |         |
| ı | Banca d'Italia                            | L.   | 1336.50 |
| ı | Ferrovie Meridionali                      |      | 761.75  |
| ł | Societá Veneta                            | 31   | 449.50  |
| 1 | Societá Veneta                            | >    | 109     |
|   | Obbligazioni                              |      |         |
| 1 | Ferrovie Udine-Pontebba                   | L.   | 502.50  |
|   | <ul> <li>Meridionali</li> </ul>           | >    | 363.25  |
|   | Mediterrance 4 % .                        | 3    |         |
|   | ltaliane 3 %                              |      | 359.25  |
|   | Cred. Com. Prov. 3 3/4 0/0.               |      | 502.25  |
| ļ | Cartelle                                  |      |         |
|   | Fondiaria Banca Italia 3.75 %             | L.   | 500.25  |
|   | Cassa risp., Milano 40/0                  | *    | 506,25  |
|   | > > 50/a                                  | *    | 515.25  |
|   | lst, Ital., Roma 4 %                      | >    | 505     |
|   | > > 4 1/2 0/0                             |      | 516     |
|   | Cambi (cheques - a vist                   | a)   |         |
|   | Francia (oro)                             | L,   | 100.08  |
|   | Londra (terline)                          |      | 25.15   |
|   | Germania (marchi)                         | *    | 122,78  |
| 1 | Austria (corone)                          |      | 104.48  |
| - | Pietroburgo (rubli)                       | *    | 262.47  |
| į | Rumania (lei)                             |      | 98.62   |
|   | Nuova York (dollari)                      | •    | 5.15    |

Dott. I. Furlani, Direttore Princisgh Luigh, gerente responsabile

> 22.82

Turchia (lire turche)

serii, abili suba-ELIMANU genti Latisana, Palazzolo, Muzzama, per primarie Compagnie di Assicurazioni Incendio, Vita, Grandine. - Offerte entro 10 aprile p. v.

a M. D. 21 fermo posta Udine. Inutile scrivere senza ottime referenze.

Giovana trentaduenne, praticissimo di cavalli, cerca posto in qualità di cocchiere, stalliere o carradore in città o fuori. Documenti a richiesta. Miti pretese. Rivolgersi alla osteria « al Calzolaio » Porta San Lazzaro, Udine.

Gabinetto ( p. Luigi spellanzon dentistico () Medico Chirurgo Cura della bosca e dei denti

Denti e deutiere artificiali Udine - Piazza del Duomo, 3

### D. P. Ballico

medico specialista malattie segrete e della pelle. Consultazioni in Udine dalle 9 alle 11 ogni giovedi, in via di Prampero N. 1.

A Venezia tutti i giorni, nella propria casa di cura a S. Maurizio, 2631.

#### Bicicletta

in ottimo stato, con scatto libero, vendesi d'occasione per Lire 100. Rivolgersi Suburbio S. Lazzaro, 3.

# Dott. Giuseppe Sigurini

Cura della nevrastenia e dei disturbi nervosi dell'apparecchio digerente (inappetenza, dolori di stomaco, stitichezza ecc.) — Consultazioni in casa tutti i giorni dalle 11 alle 14. Via Paolo Sarpi N. 7 (Piazza S. Pietro Martire) Udine.

LIQUORE AMARO tonico digestivo ricostituente SPECIALITA

Distilleria gricola

Triulana

#### FERRO-CHINA BISLERI

"Ho sperimen- VOLETE LASALUTET? CHINA BISLERI e l'ho sempre trovate corrispondente allo scopo in tutti gli organismi deboli e de-

pauperati per me-trorragie da di-verse cause, a nei quali la complessa funzione del ricambio materiale si compie molto stenta-

tamente n. Dott. DOMENICO ENEA (dell'Ospedale della Pace in Napoli)

NOCERA UMBRA da tavola Esigore la marca « Sorgente Angelica » F. BISLERI e C. - MILANO

### AFFITTASI

SUBITO fuori Porta Venezia CASE MORETTI

vasti locali ad uso Studio e Magazzini

Rivolgersi allo studio della Ditta LUIGI MORETTI.

### GABINETTO DENTISTICO dol Chirurgo M.º Dentista

PIAZZA MERCATO NUOVO N. 8 - UDINE Riceve dalle ore 9 antim. alle 5 pomer,

#### NON ADOPERATE PIU' TINTURE DANNOSE Ricorrete alla vera insuperabile

TINTURA ISTANTANEA (brevettata) Premiata con Medaglja d'oro all'esposi zione campionaria di Roma 1903.

R. Stazione sperimentale agraria di Udine I campioni della Tintura presentata dal signor Lodovico Re bottiglie 2, N. 1 liquido incoloro, N. 2 liquido colorato in bruno; non contengono ne nitrato o altri sali d'argento o di piombo, di mercurio, di rame, di cadmio; ne altre sostanze minerali nocive.

Udine, 13 gennaio 1901, Il direttore Prof. Nallino Unico deposito: presso il parrucchiere LODOVICO RE, Via Daniele Manin.

Casa di cura chirurgica

**Dott. Metullio Cominotti** Via Cayour N. 5 TOLMEZZO

Malattie chirurgiche e delle donne

Consultazioni tutti i giorni eccettuati il martedi e venerdi

# C. FACILITI



Torni tedeschi di precisione della ditta Weiper TRAPANI TEDESCHI con ingranaggi fresati; della ditta Momma

# FUCINE E VENTILATORI

Utensili d'ogni genere per meccanici RUBINETTERIA PER ACQUA, VAPORE E GAS Guarnizioni per vapore e acqua e tubi di gomma

Olio e grasso lubrificante - Misuratori di petrolie Traslocato in Via Bartolini N. 2 - Udine





Deposite generale da MIGOME e C. - Via Terine, 12 - Milane,



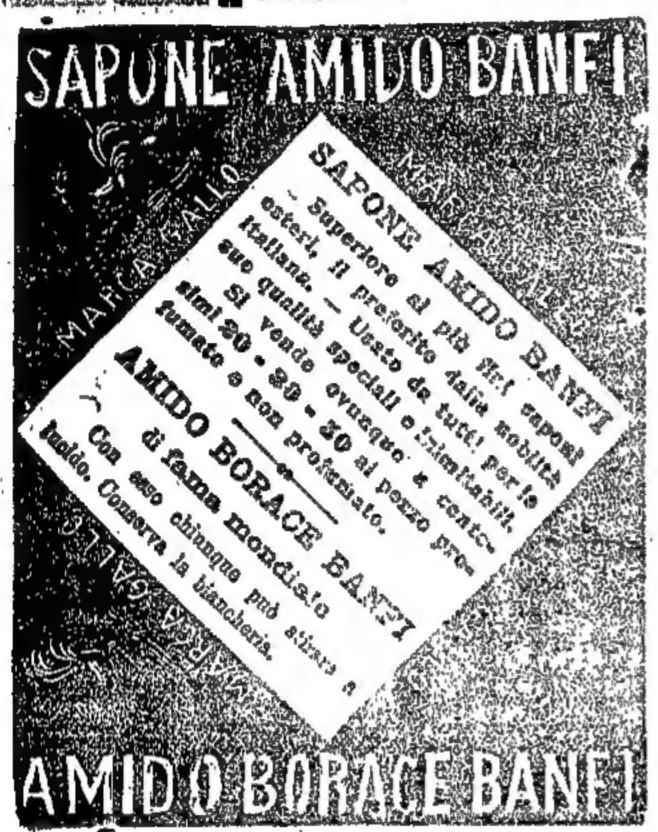

### Esigere la marcaGallo

Il SAPONE BANFI (all'Amido) non è a confondersi coi diversi saponi all'Amido in commercio. Verse cartelina-vaglia di Lire 2 la Ditta A. BANFI Milano, spedisce S pessi grandi franco in intia Italia.



### DIGESTIONE PERFETTA

mediante l'uso della

TINTURA ACQUOSA di ASSENZIO

di Sirolamo Mantovani - Vonozia

Rinomata bibita tomico-stomatica raccomandata nelle debolezze e bruciori dello stomaco, inappetenze e difficili digestioni; viene pure usata quale preservativo contro le febbri palustri.

Si prende schietta o all'acqua di Seltz

Vendesi in egni farmacia e presso tutti i liqueristi

GUARDARSI DALLE IMITATIONI

guariscono prontamente coi preparati del Dott. W. Devoc Juno inicatione efficaciesima contro la gonorrea (scolo).

Bott: con siringa L. 2.60 (franca L. 3.20). — Bottiglia
zenza siringa L. 1.75 (franca L. 2.35).

Capsule Antigonorroiche. Si possono usere mente alla iniczione Juno ed anche sole. — Una scat. L. 2.60 (franca L. 3.20). — Una bott. Juno una siringa ed una scatola Capsulo L. 5.— franco di porto.

Pillole Antisifilitiche guariscono la Sifilido re-- Scat. L. 3.50 (franco L. 4.10). - I Scat. Piliple con 2 Scat. Compresse Clorato Potassio L. 7 franco di porto. Opuscolo Malattie Segrete contro 2 francobolli da cen-tesimi 15. — Unnsulti per corrispondenza gratulti ad a paga-mento (L. 3.—). Premiata OFFICINA CHIMICA DELL'AQUILA

MILANO - Via S. Calocero, 5.



# Linee del NORD e SUD AMERICA

POSTALE SETTIMANALE SERVIZIO RAPIDO diretto delle Compagnie

> "Navigazione Generale Italiana, (Società riunite Florie e Rubattino)

UDINE — Via Aquileia, 94 — UDINE

Capitale Sociale L. 60,000,000 — Emesso e versato L. 33,000,000

"La Veloce,

Società di Navigazione Italiana a Vapore

Capitale emesso e versato L. 11,000,000

UDINE - Via della Prefettura, 16 - UDINE



Prossime partenze da GENOVA per NEW-YORK

| VAPORE           | Compagnia                 | Partenza | Scali            | Sta  |      | Velocità<br>in miglia<br>all'ora | Durata<br>del<br>viaggio<br>in giorni |
|------------------|---------------------------|----------|------------------|------|------|----------------------------------|---------------------------------------|
| LAZIO (straord.) | Navigazione Gen. Italiana | 10 Marzo | Napoli e Palermo | 9300 | 6800 | 18.42                            | 17                                    |
| CITTA' DI MILANO | La Veloce                 | 13 n     | Napoli           | 4041 | 2571 | 13.1                             | 18                                    |
| LOMBARDIA        | Navigazione Gen. Italiana | 14 "     | Direttamente     | 5126 | 3323 | 15,06                            | 12 1 <sub>[</sub> 2                   |
| CITTA' DI TORINO | La Veloce                 | 20 "     | Palermo e Napoli | 4041 | 2569 | 18,1                             | 18 1 <sub>[</sub> 2                   |
|                  | ** ** *********           | 77.0     | D T7 T3 N7 O C   | 2.00 |      |                                  |                                       |

#### Per MONTEVIDEO e BUENOS-AYRES

| VAPORE            | Compagnia                   | Partenza   | Scali                   |       | Velocità<br>in miglia | ĭi αeτ L |                   |
|-------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------|-------------------|
|                   |                             |            |                         | lordo | netta                 |          | viaggio<br>giorni |
| CENTRO AMERICA;   | La Veloce                   | 8 marzo    | Barcellona e Las Palmas | 8522  | 2235                  | 14,3     | 20                |
| SARDEGNA          | Navigazione Gen. Italiana   | 15 n       | Barcellona, Rio Janeiro | 5608  | 8954                  | 15       | 19                |
| BRASILE           | La Veloce                   | 22 "       | Barcellona, Rio Janeiro | 5400  | 3500                  | 16       | 19                |
| ORIONE            | Navigazione Gen. Italiana   | 29 n       | S. Vincenzo             | 4161  | 2296                  | 15,82    | 19                |
| NB. II BRASILE to | occa pure Cadice - omette M | ontevideo. |                         |       |                       |          |                   |

A richiesta si dispensano biglietti ferroviari per l'interno degli Stati Uniti.

Partenga postale da Genova per l'America Centrele 1 marzo 1906 col Vapore della VELOCE WASHINGTON

Partenza da Cenova per Rio Janeiro e Santos (Brasile) 15 marzo 1906 partirà il Vapore della N. G. I. SARDEGNA

Linea da Genova per Bombay e Hong-Kong tutti i mesi Linea da Venezia per Alessandria ogni 15 giorni. Da UDINE un giorno prima.

Con viaggio diretto fra Brindisi a Alessandria nell'andata.

NB. — Coincidenze con il Mar Rosso, Bombay o Hong-Kong con partenze da Genova, IL PRESENTE ANNULLA IL PRECEDENTE (salvo variazioni).

Trattamento insuperabile — Illuminazione elettrica Si accettano passeggieri e merci per qualunque porto dell'Adriatico, Mar Nero, Mediterraneo; per tutte le linee esercitate dalla Società nel Mar Rosso, Indie, China ed estremo Oriente e per le Americhe del Nord e del Sud e America Centrale. Telefono 2-34 — Per corrispondenza Casella postale 82. Per telegrammi: Navigazione, oppure Veloce, Udine - Telefono 2-78 Per informazioni ed imbarchi passeggieri e merci rivolgersi al Rappresentante delle DUE Società in

UDINE signor PARETTI ANTONIO - Via Aquileia N., 94 e Prefettura N. 16

Medico

Kella gastrica, Alito cattivo, Inappetenza, Irascibilità, Colorito giallo, Raucedine, Dist u bi bronchiali, Intestinali, Dolori di stoma c., Rausee, Vertigini, Anemia, Nevrastenia Far macisti, Droghieri L. 1.25 la scatola

Formulate su antica ricetta Dott. FERRET. Assaggio gratis a chi spedisce cartolina doppia alla ORIGINAL FERRET COMPANY, Via Calatafini, 12, Milano.

Conragati dalle incumereveli falsificazioni. Bichiedere sull'etichetta la Marca Depositata, e sulla capsula la Marca di garanzia del Controllo Chimico Permanente Italiano,

Udine 1906 - Tipografia G. B. Doretti

Anno X

ASSOC Udine a de tutto il Regi Per gli sta giungere le n postali -- se incetre in pr Pagnment! Numero sepa

CAMERA Roma, 22.

La seduta con

poco popolata. Per un n Carmine, T del deputato con la Svizze della ferrovia iniziate, ma c ceduti assicut

pensi. Rubini, ra non conceder eventuale ni esso non ris per l'Italia. Carmine, c concetti dell'

Il pr

Alessio, in rogazione de ove avesse lu prezzi dei gi manti opport governo diare i nuov questione. Larizza, grani sono necessaria u 5 lire del da si dica che i

· Si approva modificazioni sulla Basilic Il n A scritinio vate la mod della legge lezze alle i sale e lo sp alla navigaz

e il mare e

al govermo .

programma

dannati. provvedím Si proced segno di leg sizioni sui rina mercan Dopo brev tutti gli art La seduta

La leg

Roma, 22 42 modificat approvano a il 47, e quest fetti della le insegnanti t il nome di Tutte le t sono approvalla votazion

Casana, i Cefaly, il Pr Ministro del

LE T Riduzion

Il professe assiduo di ca crescere le guite con sin la loro vita Editta, ral il vecchio an verso Meran e la passeggi le lasciavano sua espressiv

Fu un ver corse, ma co rezza proseg fino ad un spese. Torns barone Rejki pello e s' inc e tanto osseg trattenere un Quant'era r gli occhi lari

testa, il naso